



9950

\_ \_ Lecau, Google

Palat. El 139.

# ELENGO

DELLE

# er walam

# BE DIFETTI DERIVANTI DAL MODO CON CUI SONO PRIMITIVAMENTE DISPOSTE LE VARIE PARTI DEL CORPO

OVVERO

# DE VIZI DI CONFORMAZIONE

che escutano dal servizio militare

DA SERVIRE DI NORMA MELL'ARAUGLAMENTO DELLE RECLUTE, A'CONSIGLI SI LIVA,
AGLI UPPRILALI RI SARTIÀ ADDETTI A'CORTI, A QUELLI REGLI OFFERALI RELITARI,
EDILA COMMISSIONE DI CONTROVIRITE: E CRE PEL SUVARNO RESCRITTO DE PARRO AFRILE 1845 VIRR MERRO IN LUGGO DELL'ELENDO PERRIGATO REL 1840.

Preceduto da alcune regole da essere strettamente osservate

BA\*GOSTSIGAR DI BEFA.





DALLA REALE TIPOGRAFIA MILITARE 1845.





la sperienza di dieci anni, o poco dal più al meno, avea fatto palesi di difetti che dentro di sè racchisuleva l'elenco delle malattie che esentano dal servizio militare : elencor annesso al Real decreto organico de 19 mazzo 1834.

A logliere di mezzo gli alusi che però ne derivavano quando in aggravio del rego erario, e sempre a scapito più o men grande della giustio, sca Massari il IR vostro Signore si deposi comandare con suo Sovrano rescritto de' 5 gennaio 1840 che quello eleuco fosse consideratamente riveduto e corretto; e il Comiglio sanitario militare fu chiamato per darri opera in ademiniento di tal Sovrano volere.

L'eleno che il detto Censiglio ridusse in miglior forma, in assai loughi corretto el emendato comparatismente all'eleno precedente, e de ricevè poscia la Sovrana sanzione è quello stesso stato dianzi in vigore tanto pe' requistit di leva o reclute quanto pe' soldati; se non che nella maggior sua ampiezza, massime nelle correspettice seu applicazioni a singofic casi dimalatia o
alle prestabilite varie gradazioni di esse, non ha estitamento rispotto allo scopo
prefinso o it vero a quella idea di precisione e di miglioramento che in avva
in animo di dure a questo importante ramo di servizio. Essendo che nella estimazione del valore o del grado fissato alle varie specie di malattie per concedere
la esenzione dal servizio militare, sombra che si sia vesso da arti miglicita-

mente una maggior latitudine all'arbitrio ne giudizi sanitari appo i Consigli di leva delle provincie, per effetto di che le reclute eran dichiarate idonce a serire, a appunto perchè le malatti e o i dietti riscottati nelle stesse si riputavano sottilimente non essere al grado stabilito dallo elenco; laddore per lo contarzio giunte a corpi erano immediatamente rifintate da que' chirurghi perchè non travule idonce al servizio, e per la ragione che essi riconoscerano quelle stesse malattie o quelli stessi supposti difetti esser tali in punto, quali si erano notati dallo efence.

Di qui, per un gran numero di casi, a far disparire le insorte discepare, ed a far rilucere possibilmente la verità a conforto della giustiria, traerazo loro origine le osservazioni o gli sperimenti negli ospedali militari, per potersi quindi decidere con piena cognizione di cauna sulla effettiva idonettà o non idonettà al mestiere delle armi delle su mentorate revolute.

Ma questo provvedimento opportunismio per indirizzare i unezia al fine, ono è da tecere, che ha dato luogo a speie non lievi ora alle comuni, dato che le malattie poste a sperimento risultanato vere e presistenti, ora al ramo di guerra, verificata la condirione che si riconoscevano essere sopravvenute più o meno immodita all'ammissione delle redate. E quando poi colla guida della ouservazione o dello sperimento l'individuo venira dichiarato adatto al mestiere dell'armi, ciò non venira alfermando per vero, come si è detto dianzi, che dopo positivo dispendio del regio erario, risultante in ispecie dal numero più o men grande delle giorante di ospodatizi, ossia dalla somma delle spese occorse pel nutrimento e cura dell'indivisso medestime.

In tal guisa l'escreito presentara nel computo de suoi numeri ispeziali una somuna maggiore d'individui sotto le armi, laddore col fatto e realmente un gran novero di essi, cioè di individui di leva, per le malattie di che rispettivamente si supponevano affetti si giacerano negli ospedali, e non erano che di none presenti alla bandiere.

In considerazione di tuttocio la Marstà Sua si è deguata comandare con sua Sovrana risoluzione da Caserta a 23 aprile passato anno 1844 comunicata con ministeriale del 26 detto mese, 3.º ripartimento, 2.º carico, N.º 688.

» Che si metta un freco agli esperimenti negli ospedali, mentre esseodos stabilito per principio cardinale nel Real decreto de 19 marzo 1834 che gli o nomini di leva debbono essere di ralida salute e ben conformati di corpo, o no risulta che lo reclute debbono essere spedite sane e robuste, e non già veniri a guarra delle lovo malassia engli ospedali militori.

3 (De l'elesco delle malattie esimenti dal servizio mititare sia rifatto e coordinato alle di sopra enunciate disposizioni di Legge, e ciò da effettuario a dalla nota Commessione per la controvisita delle reclute di leva composta a da professori civili e militari e presieduta dal Colonnello Della Rocca sotto-

» direttore degli ospedali militari, aggiungendosi allo indicato consesso il primo » medico militare cavaliere D. Pietro de Cusatis ».

E per lo esatto adempimento de Sovrani conandi la Coumessione esaminando serupolosistimamente il lavoro fatto dal Consiglio santiario militare ha creduto ragionerole dorrere adottare quelle nome ivi esposte, che si son trovate necessarie doversi seguire pella acelta degli individui di leva, e che son comprose ne' due poragrafi de prevendeno un'ello elezaco.

La Commessione ha teonto per fermo che la riia militare richiede indiviuiu ralidi e sani; e colui che è sortito da natura privo di tali qualiti o che sortite avendole furmo esse più o meno parvificate da processi di mulatiu sofferte, porta rischio di logorare il resto di sua salule senza che pona legittimmente prelendersi dorer egli prestare il dovuto serzizio, e senza che lo Stato andar pona escente da spose alle quali va necessariamenie incontro per tali ragioni.

E quantunque il servicio militare sia un obbligo generale che gravita su tunt que de vasidi del Re che dal cità dicioto a venticinque anni , ria si un numeri o nomi rinchiani in un'arna sono dalle municipalità messi alla sorte quali abili citadini , non di meso è d'uopo che venguno a ciò precedit coloro tra i sorteggani i quali tronassi in lati condizioni di annità da poter sostenere sersaa pena e sena detrimento il peno delle armi. Essendo risasputo che pochi une di itturnione bateranno per addestrare al maneggio delle arni un agricoltore robusto ed indurito alla fatica, e che per lo contrario non più che poche settimane di eseccial, forse, vararanno in vece ad alterar profondamente la sanità delle reduite, principalmente quando esse non sono avrezze si al lavoro faticoso e difficile nè a sopportare le vicinishdini delle stagioni , e ancora più quando sono primitivamente mal costituito e oragioneroli.

Premesso questo principio generale, ne consegue che il modo per assicurare la scelta di esse evitare i soprusi dissipare le frodi discoprire le simulazioni, non der essere quindi innanzi opera del Real Ministero di guerra.

Il fare la leva o la scelta delle reclute incombe esclusivamente all'amministrazione civile, ed essa dere provvedere a quanto è di bisogno per compierla opportunamente con giustizia con ispedilezza, e senza dar luogo nè a vessazioni nè a spese superfilse. Faceulosi divrsamente avviene che us infelies dallo estremo confine del regno talvolta è condotto nella Capitale per esser i ri sottoposto a svaziste os-servaziosi o a ripetati sperimenti, e dopo pia o men breve spazio di tempo come dopo pece o molto disaggio sosteuato ritorna ia fanziglia, riconoscutto disadatto al sevrimo militare, per seprendere nella fallace sua sicurezza colai che è chianato a surrogardo. Così l'azienda municipale o il regio erario si trora d'arre communito una suesa che rinante setta compensazione.

Ei sembra innegabile che in nini altra quius si possono issuaure gli cunti inconvenieni, che col determiner più istiniamo egi dibblighò i i doveri a' quali debbaso atteaersi i vari impiegati civili incarienti delle operazioni della leva, col ridurre al misor numpero passible i casi di malattie, e di renarciari più chiaramente: severi da quelle indictiviti distensione e di esteusione. come modue, nuterole ce, ce, che davano appieco ad arbitrarie interpetrazioni e a tutti quali shabit commensi control il rebto ordine, pose avanti divisiati.

A questo modo rimară interclusa la strada che conduceva incessantemente alle ospervaziosi o agli esperimenti negli ospetali militari, ferma e stabile rimanendo qualla delle controvinite la quale pel disposto della Legge, deve risolvere e giudicare, come in via di appello, le quistioni intir relative alle varie opinioni orbe possono essere suandate fuori da profesori sonali criti chianati presso i Consigli di leva o dagli difficiali di sanisi dadetti a corpi dell'esercito.

E da nitimo esaminate consideratamente le malattie o i vizi di coaformazione che possono far meritare la esenzione dal servizio militare, la Commessione ha atimato opportuno per maggiore intelligenza e conodo, massime dei Consigli di leva, scomparitire in tre sezioni:

Primo. la malattie facilmente curabili pe' mezzi dell' arte. Secondo. In malattie ricorrenti a certi determinati periodi o dubbie o simulate. Terzo. In malattie o vizi di conformazione che assolutomente esentano dal servizio militare.

Norme per le Commessioni comunali e Consigli provinciali di leva.

Come or ora si è detto nella prima sezione vengono comprese quelle malattie le quali sia coa gli opportuni compensi dell'arte, sia col lento operare del tempo possono facilmente avere guarigione.

Imperò i teotativi di cura da sperimentarsi debbono andare a coato de Consigli di lera i quali si avvaleraano essendone uopo degli ospedali civili o delle case stesse delle recinte, anche sotto la vigilanza della famiglia del numero



sortegiato che segue, e iri cureranno far praticare tutti que rimedi stimui acconcio di ricoudure possibilimente a santia gli michiadi di leva; li invieranno al deposito generale, risanati che siono, quali reclute dell'anno che corre o li faranno comprendere sella rata o quota della comune per l'anno vegnente, cano che le malatti esottoposte a trattamento non fonere state del tutto guarite, na che dassero non per tanto speranza di rimaner guarite catro altro spasio di tempo agerolinente assegnable. Che se poi que lentatiri successivamente
e variamente adoperati torneranno vuoti di effetto per esseri montrate le malattie già incurabili, ri allera le reclute che si trovano in questa posizione rimarranno legalmente escetate dal servizio militare. Ben inteto però che laddove
per essurive i sopra enunitati tentativi di cura dall'arte indispensabilmente richietti, sia pur mesiferi acer ricorso ad operazioni cerusiche di non sicura
rimusita, in questo caso è necessario che vi sia lo esplicito consenso dell'individuo che soggiarere dorrebbe alla stropota to persazione.

Coi si avan per le mani spedienti meno vesatori per gli somini di lera, perchè non si alloutanano dalle proprie case, meno dispendiosi perchè eseguiti con modi economici, e assai più sicuri perchè invigilati dalle prefate famiglie che hanno interesse di souoprire ogni più piecola frande, che in ciò potrebbe fociltente annidarsi:

Nella seconda serione vengono ordinate quelle malatife che nono diabbie o che ricorrono a determinati periodi e che possono trorarsi o vere o sinulate. Nel primo caso l'individuo di leva potrà essere abilitato ad ottenere un 
congedo temporaneo per curarsi in famiglia o nello spedale civile, e ciò in 
sino a che il Consiglio non si sarà pienamente assecurato della guargique della 
simulazione o della incurabilità della malattis. Se poi l'individuo abilitato non 
avese modo da provredere alla propria sussistenza per curarsi indela propria 
casa e a proprie spese, il Consiglio di leva dopo che avrà somministrato i mezi 
per fur fronte alle spese che per ciò occorrono, disportà che venga ricevato in 
un ospedale o governato nella sua casa stessa con la vigilanza della ennidette 
famiglie de numeri susteguenti, correntemente a quanto è stato prescritto pel 
trattamento delle malattic individuo nella prima serione.

E nel secondo caso, discoperta cioè la malatifa enere stata infinta o simulata, conversi che su na faccia isperial zapporto per le miserre di correzione che n'emergeranno di risulta. E perchè ciò possa esegnissi con metodo e con rettitodine è nel doveri della Commessione communie di leva il disteodere apposito procasso verbale de comprovi di eseres simulata a malatita secondo lo sperimento fatto, e il quale processo verbale dovrà spedire al Consiglio provinciale di leva nnitamente alla recluta che ha simulato.

Il Consiglio di leva provinciale ore non rinanga chiarito di quanto vien certificato nel processo verhale, currez che l'idoritàno che ne è il noggetto sia invisto in un ospedale civile per subirvi un secondo sperimento, e ciò auche per coato della famiglià del numero che lo agene; e rinultando pel nuoro sperimento accesse effettulumente simulata la malattia, il Consiglio di leva nell'inviare il requisito al deposito generale delle reclate in Napoli farà particolar menzione di questa circustanza nel processo verbale che esso tessos farà comporre: circustanza la quale recririz di norma al comandante del deposito generale istesso per renderne sciente il capo del corpo al quale verrà destinata la redota, acciochè o'menzi austeri della militar disciplina opri talmente da impedire che quella recluta messa sotto i sosi ordioi infinga ulteriormente malattio per sotterasi dall'assumere quel dorere el quale la sorte lo ha destinato

E finalmente nella terza sezione vengono successivamente disposte quelle malattie o vizi di conformazione che senza stare ad altra riprora, che a quella modamente cootenuta nella canaziazione de rispoodenti articoli dello eleoco, eventano di fatto dal servizio militare.

Così con lo avere determinato chiaramente le infermità o i vizi di configurazione che rendono più o meno grave penoso difficile od impossibile l'esercitare l'arte della milizia, si è veonto essenzialmente e potenzialmente a stabilir bene il principio vero di giustizia rettrice e regolatrice che deve guidare nella valotazione de motivi fisici che raffermano autenticamente l'esenzione dal servizio militare; la dove seguita principalmente da apparire che condizioni opposte di sanità, si che vadan esse inseparabilmente congionte con la virilità con la robustezza e fortezza di membri, formeranno mai sempre il tipo ed il paragone della recluta acconcia agli usi e al maneggio delle armi. Uomini di tal fatta sono il nerbo dello esercito il haluardo del regno la difesa dell'ordine interno costituito. Il raggranellare individui non forti non ben temperati a sanità, gracili auzi che no, appunto perche, secondo si avvisavano sottilmente taloni, le infermità o i vizi graduali non erano ai sensi voluti dall'elenco del 1840 era nn far raccolta, si come la si è fatta sino ad un dato punto, di esseri meramente consumatori, sottratti a bisogni primi del lavoro agricola ed industriale, e destioati piuttosto per aumentare la forza numerica degl'infermi negli ospedali militari, anzi che per riempier le fila dell'esercito a bene ed a conforto dello esercito stesso.

La Commessione fiducalmente si ripromette che in dirigendo le cone nel modo che è stato dirista, forzar de the veranano rimose come che sia quelle facili cagioni, che hanno in fino ad ora dato materia e movimento a reelami più o meso istudiati più o meso sottili più o meso gianti, e che l'esercione per ciò che s'aspetta alla secla delle revoltue—di vallada salute e he nocolormate—giunta le disposizioni di Legge contenute nel Sorzazo reserrito de' 23 applie del millo olocento quaranta quattro, voglia riverescere e rifiorire si da vincere, per questo lato, il confronto con qualenque essa si sia soldatesca straniera.

Norme per l'esame medico degl'individui di leva (1).

§. 1.

Facciasi di trarre in disparte in una stanza all'nopo destinata l'individuo da visitare: si lasci dendare, e posto l'ito salle piante de'piedi di contro ad una delle pareti della stanza stessa, fermo posandolo sopra un paviamento bene livellato, gili s'insinui di congiungere insiene i talloni , si che sisno possibilemente a contatto tra loro, onde sorgere ad occhio come l'individuo si sita nella posizione della persona. Di poi lo si faccia camminare adagio contro lume per osservare nello insiene generale, e sia retto l'incesso, se il trenco stia bene ordinato su la pelvi, il collo elevato, se le estremità dorreciche cadano rettamente in gin, so le estremità adominai abbiano qualdor vizio nella bror reciproca lungeza e diritteza, infine se la forma esterna di tatto il corpo corrisponda al modello comune ad ogni uomo che non abbia difetti.

Seguieramo a queste prime ricerche generali, le speciali risguardanti i nadi esterali o le aberrazioni di natura dal lipo originario. E primamente esaminando la cute si esceberà ricanocere se la stessa sia nello stato di natura, o invece si trovi disseminata di qualche cronica reuzione o di esantema. E così di seguito, volgendo gli occhi sul capo, si baderà se vi abbia alcuna delle malattie segnate nello elesco—se siavi alcun vizio alla fronte, alle so-praceiglie alle pulpebre al levi si lagrinniali allo congiunitivo alla corrose tra-

Queste norme sono state cavate senza mutar niuna parola dallo abolito eleneo messo a stampa nel 1840.

sparente agli umori dell'occhio al cerchio pupillare alla facoltà visiva in generale, per miopia ambliopia strabismo ec.; - se il naso sia conforme a natura. libera l'apertura delle nazici e senza vizio della interna membrana per polipi per ulcere per enfiature indizi di ozena; - se la bocca abbia difetti alle labbra a' moti della mascella inferiore alla postura alla integrità al numero de' denti, o in quanto alla condizione delle gengive della lingua dell' ngola delle fauei delle tonsille del velo palatino dell' alito della loquela;se agli orecchi manchi qualche cosa della loro forma esteriore, se abbiavi ostruzione a meati uditivi interno ed esterno escrescenze polipose flusso puriforme dal coudotto uditivo, se la funzione dell'udito sia sana : al qual proposito sarà bene di fare a voce sommessa delle interrogazioni onde conoscere se l'individuo oda. Procedendo poi allo esame del tronco sarà debito assicurarsi, se il collo sia mobile e ritto, se vi esistano gonfiamenti o molli o duri seni fistolosi piaghe; - se il petto sia ampio o pur no, in quale stato trovinsi le clavicole lo sterno le costole; - se il dorso sia come da natura, la colonna vertebrale ritta e senza deviazione, le vertebre non viziate nè nella loro massa ne nelle loro unioni : e più oltre portando le ricerche sarà debito il farsi sicuro in male condizione sieno gli organi entro il torace contenuti ; vale a dire, se i polmoni ed il cuore con le loro dipendenze esercitino normalmente le proprie funzioni o se vi abbia per avventura alcuna di quelle malattie esposte nell'elenco. - Così volgendo all'addomine sarà particolarmente da esaminare, se in su la esterna periferia dello stesso vi sieno enfiature per erme o per tumori, se le viscere contenute sieno nello stato normale, o aggravate da gonfiezze da ostruzioni ec.; - in quali condizioni trovinsi le ossa della pelvi l'ano le parti pudende, cioè l'asta virile per la normale apertura e corso dell'uretra i testicoli i cordoni spermatici ec. - Finalmente sarà obbietto di più minute ricerche lo stato delle estremità toraciche ed addominali : nel prendere in esperienza le quali si baderà a riconoscere se esse abbiano la loro forma naturale, se sieno pieghevoli e mobili nelle loro articolazioni, se proporzionatamente eguali : il perchè si farà fare estensione in avanti alle braccia, e si porranno a contatto tra loro le palme delle mani, e di poi si faranno incrociare sul petto volgere in dietro, abbassare verso i lati del tronco si che cadano a perpendicolo a lato le cosce lungo le ginocchia . rialzare sul capo divergere a lati, guardando sempre attentamente come per movimenti siffatti muovansi le scapole; - e così successivamente si faranno strignere tra loro le ginocchia onde osservare come sieno formate le estremità inferiori, e se siavi visio nella diristenza delle steue nella forma nella lughezza, nella proportione relativa alla grossezza, come sieno composte le artotodazioni, in quale stato trevinii i piedi e sopratutto le dita degli steusi. Ni sarà aziona cona dopo l'esame dello schelette e de visceri contenuti nella sacvità, e dello stato de sensi, passare a ransegna scruptosamente i varia della macchina, principalmente il muscolare il vascolare il glandelono, chè della menchina, principalmente il muscolare il vascolare il glandelono, chè della nervono solo dalla maniera di sentire poli transi indutione.

Depo queste prime perquisirioni relative allo stato cotomicc-faiologico dell'iddiridos, assi del pari docere lo nadarlo via via interrogando dia cles abbia poluto patire nel corso della rita vivuta insino al monento in che si espone alla vitita i vale quanto a dire, se sia stato qualche vota soprappresa discorralissioni, o gerarato da sputo sanguigno da losse da affecione annatica da secolo emorroidale, da difficulti nel trattenere o nell' emettere le orine, da calcoli da recella ec.—A tal modo potrasa jure per l'anossi pute per l'anossi qui desporte se nello stesso siavi alcun male che a prima giunta visitandolo non notre, all'acchio offiririi.

# 6. 2.

E perchi nelle acconate indagini riaese procedere con maggior sicurezzo non arti fiori proposito lo andare sponendo, non solo il ritatio dell'usono che poò riguardarsi di prospererole salute e di robusta constituzione, ma altresi quello che indichi fiacca struttura organica e salute cagionerde; perchi comparando tra loro questi de elementi estremi, e posendoli a ragguagdio con l'analisi de casi speciali di malattie esposis nell'etence, e riocerati per la rasegna or ora nel § 1. acconnata, non sia difficile conoserre e distaguere per media proporzionale, qual sia da accettare e quale da ricusare tra gl'indicibili chiamasi la rattatare le armi.

Riterrassi cone da natura costituito validanente e potendo godere propressalte, chi it si appresenterà col capo elevato rittamente nel tronco, arendo teschio grande per di dictro arrotondito, fronte elevata, parietali non depressi, occhio fermo inzavato nelle orbite virace atteggiato all'andacia, naso aquilino, bocca regulare deni hismatic grandi stabili nelle mascelle, gengive sane notide rosse; — cerrice taurina — petto ampio protuberante — ecapole son aliforni ma depresse e grosse — addomine trattabile sarzas obesità elastico sexua aiterne disexza — scheletro fero per ossa bene aviluppate e massice — respirazione facile lenta impercettibile — polso forte equabile, per affetti non soffrendo alcuna motazione — cute elastica non di molto vermiglia per colorito piuttosto scura, non dilicata coperta non incarasmente di peli — muscoli compatti di robuste fibre contesti chiaramente esoressi.

Viceversa il ritratto dell'usono che abbia salute fercola facile ad ammaria, lo trovera pomelleggiato in chi abbia techio poco vilupando piccolo depresso e atretto più o meno verso la gobba eccipitale — frente di non poco protuberante in proporcitose — pariettali del pari sporgunti verso futera — occhio languido mosso alla triatezza, talevita producentari fuori le orbite — bocca pintosto grossa, labbra e gengire palifice, e queste molti sugueso — all'in tente — collo langue a stretta — perto depresso angusto — scapole alfornii devale — addonitse rilassalo proclive pintosto all'obestià — le ossa delle estremità ii seperiori il inferiori sottili debdeito ca reficolazioni adquanto laggonaste — respirazione breve accelerata anchante — polsi feroli inequaliti per affetti facili del alteraria sel rimos — cute sottile inclustica pocisimo tempestata di peli, di colore o terrero o pallido sopra facolo di hismos vermigilo sibiadato — muscoli fonci molti quante predestri sulle ossa — incesso languido tardo.

Non è però che vorrà riguardarsi soltanto come atto al servizio militare colui che rassonigli al primo ritratto, che ti offre l'ideale della perfezione: ma bene chi per tinte intermedie più al primo si avricini quanto dal secondo si tenza lontano.

# Sezione Prima.

Matatic che si pessono quarire escensusti muti dell'arte e cel prove del impo, e che li Commossioni comunali e i Consigli di loca debbono fur sotoporre a corrispondente trattamento negli espadoli civili insino a che non si saià consciuto per especienza ch'esse vono senza rimedio e incurabili.

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

- La mancanza di sviluppo macchinale derivante da primitiva mala condizione fisiologica del sistema osseo e muscolare, contraddistinta da scarsità o deficienza de'segni esteriori che rappresentano la virilità.
   L'anasarra e la leuco-Gemmasia.
  - 3. L'edema parziale alle gambe ed a piedi , non sostenuta da ca-
- gioni inemendabili,
  4. I tumori cistici; i lipomi.
  - I tumori cistici; i lipomi.
     Le fistole.
  - J. Le listoie.
  - 6. Gli esutori, come vescicante setone cauterio; antiquati.
- 7. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni, di una o di più regioni del corpo per principio radicale d'indole reumatica artritica sifilitica.

Delle malattie interne ed esterne che possono avvenire al tronco ed alle estremità toraciche ed addominali.

# SECEI-

 La trichiasi vera; da non confondersi con quella che deriva da semplice innormale direzione de' peli delle palpebre.

- Il lagottalmo o sia il ritraimento permanente di una delle palpebre da lasciare scoperta parte del bulbo oculare.
- 10. I timoretti cistici porriginosi o di altra qualunque si sia natura alle palpebre o parti immediatamente adiacenti ad esse, da alterare come che sia la facoltà visiva.

#### . . . . .

# 11. I polipi mucosi.

#### ROCCA & PASCI-

- 12. L'epulide.
- 13. Le produzioni polipose o alla bocca o alle fauci.
- 14. La ranula; dichiarata.
- 15. Il prolungamento edematoso cronico dell'ugola.
- 16. La fistola salivare o interna o esterna; apparente.

# P E T T G.

# 17. Il catarro cronico.

# ABBONINE.

- 18. Gli stringimenti dell'uretra; riconosciuti.
- 19. L'idrocele l'idro-sarcocelo e l'ematocele; manifesti.
- 20. Le fistole urinarie; riconosciute.
- 21. La diarrea cronica.
- 22. Le fistole all'ano.
- 23. Il polipo al retto intestino.
- 24. La fisconia de visceri addominali epatica e splenica; apparente.

# Estremità toraciche ed addominali.

25. L'nughia incarnata dell'alluce (dichiarata), e qualunque altro vizio dell'unghia stessa che non potesse altrimenti rimuoversi, se non con la sua estirpazione.

# Sectors Secomby.

Malattie ricorenti o dubbie che si possono simulare, e per le quali le Commossioni comunali ed i Consigli di loca si prevaleranno dello sperimento da istituirsi in uno spedale civile per assocne chimiti

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

- Il pervertimento delle facoltà intellettuali (afronesi) o le infermità della mente; notorio (1).
  - 2. L'epilessia; notorio.
  - Le convulsioni o i mali convulsivi o tonici o clonici; notorio.
     Il tremore manifesto; notorio.
  - 5. La paralisi riconosciuta; notorio.
  - 6. Le vertigini caduche e tenebrose; confermate; notorio.
  - 7. La nostalgia confermata per cagioni anteriori; notorio.

Delle malattie interne ed esterne che possono avvenire al tronco ed alle estremità toraciche ed addominali.

#### OCCHI-

- 8. L'ambliopia o vista diminuita; la diplopia o vista raddoppiata; la nittalopia o vista di notte e non di giorno; l'emeralopia o vista di giorno e non di notte, che sieno però chiaramente specificate.
- (1) Questa voce presa sostantisamente ha servito per denotare quelle malatire le quali sono generalpunate conosciute dal corpo de cittadini di una città o terra perchà possano essere ammesse cone vera, dietro deposto uniforme o dietro testimoniana del più notabili infra qual corpo, come se le dette malattie presentassero in atto e nel momento stesso della vinita e controvista tutti i carsturri ispeciali che ne controvistica con di carsturri ispeciali che ne controvisti con di carsturri i perciali che ne controvista con con controvista con controvista

9. La miopia dal quarto al quinto grado; specificata; notorio.

## IASO.

10. L'epistassi ricorrente sostenuta da condizioni morbose generali.

## BOCCA & PAUCI-

- La balbuzie riconosciuta da non poter pronunziare liberamente le parole sia nel comunicare la consegna sia nel gridare all'arme.
  - 12. La disfagia o paralisi dell'esofago; riconosciuta.
- 13. Il fiato puzzolente che non deriva nè da mala proprietà de' denti , nè da altra vincibil sorgente , ma bensì da cagioni irrimediabili da recare grave incomodo a' circostanti.
  - 14. La mutolezza e l'afonia; notorio.

# ORECCRIE.

- 15. La sordità riconosciuta; notorio.
- Qual si voglia lesione o vizio all'organo dell'udito che impedisca avere la sensazione del suono a data distanza; notorio.
- 17. L'otirrea vera riconosciuta, o sia lo scolo icoroso fetido del-

## CBLLO.

18. Il collo torto permanente; notorio.

# P E T T 8-

- 19. L'emottisi ricorrente; notorio.
- 20. La tisi pulmonare al primo grado, e la tisi tracheale; riconosciute.
- 21. L'asma convulsivo; notorio. L'asma umorale.
- Il palpito convulsivo; notorio. Il palpito dipendente da vizio organico del cuore o de' grossi vasi arteriosi; apparente.

## IDDONIES.

- 23. La colica nefritica; specificata.
- 24. Il vomito cronico per vizio organico; riconosciuto,
- 25. Il vomito sanguigno la melena cronica o vomito nero; specificati,
- 26. L'incontinenza inveterata delle materie fecali; riconosciuta,
- L'emorroidi rigonfiate e voluminose; il flusso emorroidale cronico ed abituale: riconosciuti.

## ESTREMITÀ TORACICHE EN ANDOMINALI.

- 28. L'atrofia delle membra principali; distinguibile da quella naturale magrezza che assai volte si osserva nel membro del lato opposto a quello che appare essere più robusto e nutrito in comparazione, per essere stato molto più esercitato.
  - 29. La ischiade nervosa; notorio.
  - 30. La podagra la chiragra e la gonagra; riconosciute; notorio.
- 31. La claudicazione sia per vizio delle ossa sia de' muscoli sia dei tendini; notorio,

# CASTER BROTSES

Malattie o vizi di conformazione che assolutumente esentano dal servizio militare.

Delle malattie generali, e di quelle che possono venir per caso in tutte le parti del corpo.

- La polisarcin generale o parziale ovvero quell'ammassamento di pinguedine nel tessuto adiposo, sia che avvenga in tutto l'ambito del corpo ( adeliparia ), sia nell'addomine senza più ( obesità).
  - 2. Lo scorbuto solo quando costituisce malattia generale.
- L'ancurisma interno ed esterno, e l'abito aneurismatico; ben dichiarato.
  - 4. Il marasmo; dichiarato.
- 3. La cachessia avanzata, che dipende da processo morboso agevolmente riconoscibile per la scolorazione pertinace del volto per la debolezza di forze e difficoltà di respiro negli esercizi del corpo.
  - 6. Il vizio sifilitico generale e confermato.
  - 7. L'idro-rachitide degli adulti.
  - 8. La spina ventosa sostenuta da vizio umorale; riconosciuta.
- Le esostosi irrimediabili o per vizio congenito o per vizio acquisito; riconosciute.
  - 10. L'osteomalacia ovvero il rammollimento delle ossa.
    - 11. La carie e la necrosi.
- 12. Le scrofole voluminose o il visio scrofoloso generale, ravvisabilissimo o pel malo abito del corpo che è affatto peculiare al mentovato radicale morboso o per ingorgamento delle glandole linfatiche o per degemeri suppurazioni succedute in esse o per piaghe di forma e qualità particolari, o in somma per quella ispeziale ottalmia che non di rado l'accompagna.
  - 13. Gli scirri e le affezioni cancerose,

 Gli ascessi linfatici in qual si voglia parte del corpo, quando costituiscono malattia generale.

Delle malattie della cute, generali e parziali.

- 15. Le croste di tigna sparse su per la superficie del corpo.
- 16. La lebbra vera e l'elefanziasi.
- La pellagra.
- 18. L'erpete cronico e diffuso; bene specificato.
- 19. Le piaghe vaste sostenute da vizio generale. Le piaghe antiquate, che non possono avere guarigione senza nuocere manifestamente alla salute.
- 20. Le cicatrici vaste aderenti stirate presso le articolazioni., da fare ostacolo al libero uso delle parti.

## CAPO

- 21. La tigna vera con alterazione de' bulbi de' peli.
- 22. L'alopecia generale o la calvirie compiuta, da mostrare apertamente non esservi speranza per la riproduzione de cepelia. – L'alopecia interspersa o parziale a tale però che non costituisca deformità, chè non arrecando essa incomodo alcuno è da riguardare qual vizio che non intraversa il mestiere delle armi.
- 23. La mancanza di una porzione del cranio, non ostante che gl'integumenti della parte sicno perfettamente saldati e cicatrizzati.
- Le escrescenze dure o le produzioni cornee da rendere incomodo l'uso del cappello o del caseo.

#### OCCUI.

- La calvizie delle palpebre o la mancanza di ciglia lungo i margini delle palpebre (madarosi).
- 26. Il rovesciamento della palpebra inferiore (estropio) che impedisca la superiore di coprire il bulbo dell'occhio per escrescenza carnosa per piaga per ulcera o per cicatrice mal fatta.

- La caduta della palpebra superiore avanti il bulbo dell'occhio per paralisi del muscolo elevatore di essa (blefaroptosi).
- 28. La mancanza parziale di una delle palpebre da rimanere scoperta una porzione del bulbo oculare.
- I tumori nell'orbita che comprimessero o spingessero in avanti il bulbo oculare e che ledessero la facoltà visiva.
  - 30. La tigna palpebrale; specificata.
  - 31. L'encantide maligna.
- 32. Lo scolo presso che continuo involontario delle lagrime sulla guancia (epifora), prodotto da psorottalmia confermata o da vizio delle glandole lagrimali o da compressione, ed intasamento delle vie lagrimali assorbenti.
  - 33. La fistola lagrimale ; dichiarata ; notorio.
- L'ottalmia cronica tanto della congiuntiva palpebrale quanto di quella del bulbo oculare; dichiarata.
- 33. Lo pterigio cronico che si estende sopra della cornea in rispondenza del cerchio pupillare, da dare impedimento più o meno considerevole alla facoltà visiva.
- 36. Il leucoma o le albugini dure e callose, che ingombrano parte del cerchio pupillare con conseguente lesione della facoltà visiva.
- 37. La procidenza dell'iride che abbia alterato la forma o la normale dimensione del cerchio pupillare, ma non per anche prodotto sinechia anteriore; per la quale sì come viene ad essere difettosa la mobilità della pupilla, così è forza che ne resti alterata la facoltà visira.
- Lo stafiloma pellucido della cornea sia all'occhio dritto sia all'occhio sinistro; manifesto.
- 39. L'ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nel acunera anteriore dell'occhio e non nella spessezza della cornea, salvo che non cuopra più o meno il cerchio pupillare da ledere la facoltà visiva.
- La cecità assoluta tanto dell'occhio dritto quanto dell'occhio sinistro.
- La miosi o contrazione permanente della pupilla sia semplicemente sia in complicazione con sinechia o anteriore o posteriore.
- Il difetto di parallelismo tra gli assi de'raggi visuali (strabiemo) da ledere la visione.

43. Gli albini o leuco - etiopi.

# 5 A S 0-

- 44. La perdita del naso o di una pinna o del suo setto,
- 45. L'ozena vero; specificato.
- 46. La depressione o congenita o morbosa delle ossa nasali ; da incomodare sensibilmente il respiro.
  - 47. I polipi maligni.

# BOCCA & PARCI-

- 48. Il labbro leporino.
- 49. I grossi tumori varieosi alle labbra.
- 50. Lo spasmo cinico in istato cronico; da alterare la loquela.
- I porri cancerosi alle labbra.
- 52. La perdita di parte della mascella superiore o inferiore; da produrre deformità e alterazione alla loquela.
- Le produzioni carnose o cancerose alla bocca e alle fauci, tuttochè suscettive di operazione cerusica.
- 54. Lo stomacace per vizio scorbutico sifilitico erpetico, con carie agli alreoli o con vacillamento del maggior numero de' denti; da non si confondere con quell'ingorgamento che avviene alle gengive per mala proprietà de' denti.
- 53. La carie di otto denti, compresi però gl'incisivi e i canini in questo numero. La perdita di due denti incisivi e di un canino così alla superiore mascella che alla inferiore, quante volte sia al lato dritto di esse.
  - 56. I polipi o altri vizi morbosi all'antro d'igmoro,
- La mancanza di una porzione della lingua, l'ingrossamento cronico e l'esulcerazione cancerosa di essa.
  - 58. La paralisi della lingua; confermata.
- La distruzione del palato molle od osseo; da alterare la loquela e il respiro.
- L'ingorgamento cronico (ipertrofia) delle tonsille; da recare incomodo alla deglutinazione e al respiro.

61. Il cancro dell'ugola.

## ORECCEIS.

- 62. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno od interno.
- 63. La mancanza totale di un orecchio o di gran parte di esso.

## .01183

64. Il guzzo o il broncocele voluminoso (ipertrofia del corpo tiruide) talmente che impedisca di portare il cravattino senza incomodo e senza che eserciti pressione sulle parti, da sturbare la funzione pneumocardiaca.

# PRTTO-

- 65. La depressione dello sterno o sia lo abbassamento di esso, da rendere angusta la cavità del torace, difficile la respirazione e la digestione.
- 66. La gibbosità anteriore o posteriore tanto da alterare la respirazione, e da fare ostacolo al comodo trasporto degli arredi militari.
- 67. Le deviazioni laterali della spina e della pelvi; la cifosi paralitica.
  - 68. L'ernia de polmoni.
  - 69. L'idrotorace.

# ABBONINE.

- 70. La timpanite cronica.
- 71. L'ascite.
- 72. Gli ascessi freddi lombari e quelli dello psoas.
- L'ernia di ogni specie della cavità del basso ventre,
- 74. La perdita dell'asta virile o di porzione di essa.
- 75. Il carcinoma dell'asta virile.
- 76. L'ipospadia congenita o per morbo; quando però l'apertura

innormale dell'uretra sia presso la metà dell'asta, da dar luogo a stillicidio di orina e a conseguente escoriazione dello scroto, con ischifezza e fotore.

- 77. L'iscuria la stranguria e la disuria; abituali e riconosciute.
- 78. La incontinenza dell'orina; riconosciuta.
- La emissione limacciosa e purulenta dell'orina (piuria); dichiarata.
- L'evacuazione frequente e copiosa di orina con sete e magrezza di tutto il corpo (diabete); bene specificato.
- 81. Il testrolo riscito in tutto o in parte diffi anello ma uon disesso nello servo, perchè la lunghezar del cordone spernatico che gli currisponde essendo scarsa o minore di quella che è normalmente determinata da natura non può perciò siesso pervenire nello servoto, e quindi rimane come impigliato nel canale inguinale e facile lo strozzamento di esso ne'vari esercizi del corpo, e massime in quelli che son propri alla vita militare.
- La dilatazione delle vene dello scroto (varicocele). La dilatazione varicosa delle vene del cordone spermatico (cirsocele).
- Il sarcocele vero da non confondersi con l'orchitide cronica (orcoflogosi).
  - 84. L'idrocele l'idro-sareocele e l'ematocele; specificati.
  - 85. Il tumore sanguigno del testicolo (fungo ematode o ematoide).
- 86. L'atrofia di uno o di tutti e due i testicoli prodotta non da cagione traumatica, ma da malattia interna o da vizio primitivo congiunto a cattiva costituzione macchinale.
- 87. La mancanza de l'esticoli per effetto di operazione cerusica praticuta, riconoscibile per cicatrici che sono allo seroto. Non costituisce però caso di esenzione, quando lo seroto è vuoto e senza cicatrici, nè mancano i caratteri che accompagnano la virilità, appunto perchè i esticoli si dimorano nel cavo dell'addomine.
  - 88. Il prolasso del retto intestino; manifesto.
  - 89. Lo scirro dell'intestino retto e le fungosità di esso; apparenti.
  - 90. Le ragadi pròfonde e degeneri all'ano.

#### ESTREMITÀ TORACICHE ES ADBONINALI.

- La notevole sproporzione degli arti col tronco, e la manifesta disuguaglianza nella mutua loro direzione grossezza e lunghezza.
- L'anchilosi completa ed incompleta, ossia quello stato morboso di qualsivoglia articolazione, che abbia perduto la potenza al moto.
- 93. La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia e di picici (zero e nolgo). Nel primo caso resta impositio poter mitere quasi a contatto i talloni in fra loro, senza che l'un ginocchio si rechi di moltu innanzi l'altro deviando così dalla linea di gravità del tronco. E nell'altro (calgo) le ginocchia sono si incurrate verso lo esterno che le piante possono a fatica reggere sulla loro base di sosteniazione, senza indurre vazillamento nella rispondente linea di graviti.
  - 94. La lussazione spontanea del femore (coxalgia).
  - 95. I piedi torti congeniti.
- 96. Le ginocchia che dieno troppo in avanti o che dieno troppo in dietro, sia per vizio congenito sia per vizio acquisito.
  - 97. Le variei copiose e antiquate alle cosce e alle gambe.
- 98. Il rivolgimento del femore in dentro o in fuora, e quindi i piedi vengon portati o molto in dentro o molto in fuora, si che venendo a maneare l'opportuno equilibrio del tronco sul centro di gravità, ne consegue che non si può star fermo in sulle piante, nè tampoco star bene a evallo ne' vari esercizi di equitazione.
- Le fratture non bene riunite con deformità e difficoltà all'uso della parte,
  - 100. Le lussazioni non ridotte o irreduttibili,
- 101. L'idrarto o il tumore bianco delle articolazioni, e qualunque altra forma morbosa del genere delle artropatie. L'artropatia capsulare, e l'ossea.
- 102. Le storpiature le retrazioni o contratture alle membra toraciche o addominali , anche che dipendano da vizio de' muscoli o dei tendini.
- 103. Le deformità insanabili alle mani e a piedi, da rendere più o meno difficile il maneggio delle armi, la progressione o lo stare a cavallo.

- 104. La perdita di un membro o che sia avvenuta per malattia o per operazione cerusica.
  - 105. La mancanza totale di qualsivoglia dito delle mani.
- 106. La piegatura permanente di qual si vogtia dito delle muni, purchè però sia essa ad angolo acuto o ad angolo retto sulla palma della anno, o che derivi da contrattura de lendini flessori propri o comuni delle dita o da cicatrici aderenti o da anchilosi alle articolazioni delle falangi, da impedire l'opportuno maneggio delle armi. Non costitui-see caso di escusione all'arrouloamento militare quella leggera piegatura o piuttosto incurvatura del dito che non è accompagnata, nè da vizio de' tendini nè della cute nè delle ossa; epperò facilmente superabile dalla più leggera forza che si applichi sul dito piegato o incurvato.
- 107. La mancanza totale dell'ultima falange del dito police o dritto
- 108. La mancanza di una sola falange a qualsivoglia dito della mano dritta,
- 109. La mancanza delle intere ultime falangi di due dita della mano sinistra.
- L'impedimento totale dell'uso del pollice o dell'indice della mano dritta.
- 111. La mancanza o parziale o totale di uno degli alluci o di più dita del piede stesso o delle ultime loro falangi.
- 112. L'eccedenza nel numero delle dita delle mani, quando potessero recare incomodo o positiva molestia al maneggio delle armi. L'eccedenza nel numero delle dita de piedi, quando recassero manifesto impedimento alla calzatura, e non permettessero che si possa camminare bene.
- 113. L'allungamento innormale del secondo dito de piedi, da sopravanzare di un cinque linee la estremità dell'alluce, che non permette l'ordinaria calzatura nè il camminare liberamente.
  - 114. La carie dell'unghia.

## STOFAZZONE.

\* Se per le non rare anomalie di natura si offerisse alcun altro caso di malattia non registrato in questo elenco, ma possibile ad avvenire, gli uffiziali di salute incaricati della controvisita ne indirizzeranno rapporto con parere al Real Ministero e Segreteria di Stato della guerra e marina da' cui superiori divisamenti dipenderà il profferire in sul caso supposto il loro giudizio.

2.

Nella compilazione del presente elenco si è avulo cura di esporre i suoi singoli articoli con la maggior chiarezza possibile affine di evitare qualunque siasi dubbio. Laddove però esso sorga nell'animo di coloro che seggono nelle Commessioni provinciali di leva; ovvero che gl'interessati facessero appellazione contro il giudizio delle Commessioni medesime, la risoluzione del dubbio sarà di dritto devoluta alla Commessione incaricata delle controvisite delle reclute di leva stabilita con la Sovrana risoluzione del 3 novembre 1843.

Approvato colla Sovrana risoluzione del 1.º aprile 1845.

Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina

GIESEPPE GARRIA.

La Commession FERRITANNO GLAMPIETEO.

CAV. SALVATORE DE RENZI. CAV. PRANCESCO GENTILE. CAV. PIETRO DE CUSATIS.

PERDINANDO DELLA ROCCA COL. PRE.



<sup>\*</sup> Questa nota è tratta senza mutarne parola dal secondo periodo dell'avvertimento posto in fine dell'abolito elenco pubblicato nel 1840.

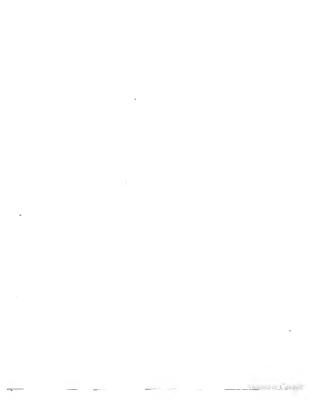

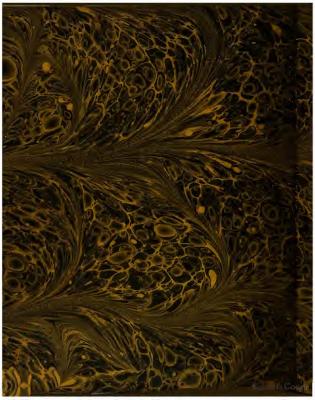



